



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.VII.11.









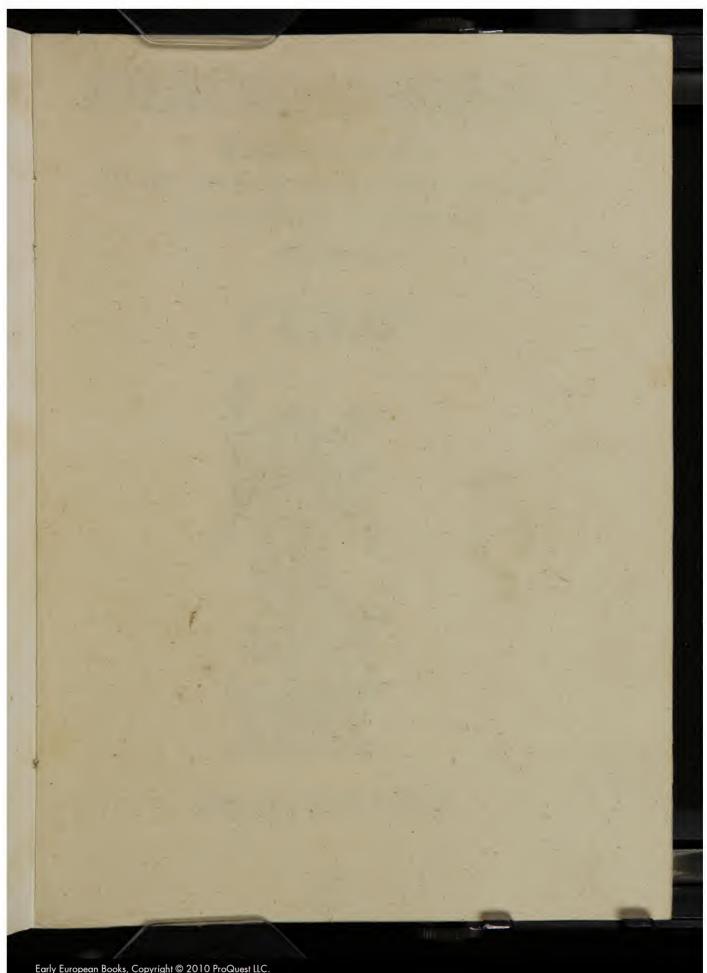

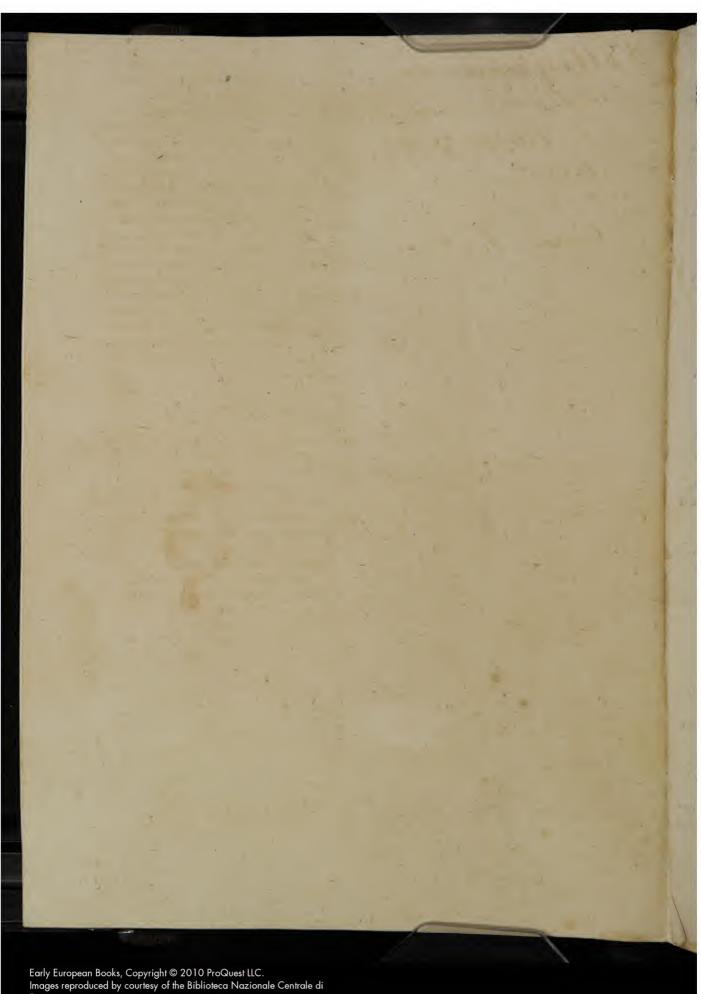

Rapresentatione Bi tre Pellegrini che andorno allo Apostolo S. Jacomo di Galitia.







Stampata in Siena.

L'Angelo annuncia.

R Enigni Aspettatori, al cui conspetto hora mi trouo, quel giusto signore, che nella sacra uergin fu concerto, uiguardi e icampi da pena e dolore, egratia tanta infonda nel mio petto che dir io possa un leggiadro tenore, de tre deuoti, e santi palmieri, che di Calza là gionsero à l'hostieri,

Bcco la figlia de l'hoste che uede il giouine Romier, e si innamora, di peccato lo prega, & ei non cedo, sdegnata, parte, e torna in poco d'hora, Dignissimi palmier di uirtu heredi, e cola fa, doue poi ne succede, che'l giouine Romier conuien che mora ma per miracol dell'Apostol diuo, muor lei, e'l padre, & lui resta uiuo,

De i giusti uecchi udirete il pianto, qual fan dolenti per il morto figlio, mentre ciò dico specchiateui in tanto, nel miracolo pieno di configlio, ecco che n'esce signor mio da un canto li tre Romieri, s'al uero m'appiglio, gia sono à mensa, e uogliono mangiare &de l'hoste la fig ia unol parlare.

La figliuola de l'hoste dice alli pellegri. In merito di questo il giusto Iddio ni che stanno à mensa, e mangiano. Dignissimi Romier saggi, e prudenti che nella nostra casa gionti sete, uedendo altrui paesi, e uarie genti,

il scopritore di tutti i secreti, si ui conduca in ciel tra li lucenti, doue in sua gratia gl'animi son cheti, e ciò farà chi ben ui mira, e uede, giudica uoi già di tal gratia herede

Il uecehio Romier dice alla giouine. Dignissima, e ben nata donzella degna di laude, di glofia, d'honore, accorta, singular benigna, e bella, il sommo Iddio padre, e creatore, ui guardi, e scampi da sorte rubella & in sua gratia si u'accresca il core, quanto se uoi soste figlia nostra

La giouine risponde. Gratie infinite alla bontade nostra. La giouine discostata tra se dice. Ma gl'occhi miei sopra della terra, uiddi si ornati, e degni pellegrini. hammi quel giouinerto mosso guerra, con le maniere, & atti suoi diuini tal gaudio, e dolor il mio cor feras ch'al fin conuien à lui cutta m'inchin i, ecco l'ingrato amor non satio uuole ch'io torni 2 riueder cosi bel sole.

Ecc

io

of

6

B:11 8

108

qu

160

edi

chi

epi

02

Quel

601

fola

110

altr

COD

del

g12

Donn

DOD

hor

che

10

Igna

Po

Gio

ha

Soc

Il giouine accortosi dell'amore à Dio

O giustissimo Iddio che'l tutto uedi, el mio casto uoler ti raccomando, non comporter che le mie uoglie cedi, à caso uer di to brutto, e nesando.

L'hoste dice al'i pellegrini quando alli affanni uolete dar bando, il letto è preparato bello, e buono, e so altro chiedete uostro sono

Risponde il uecchio pellegrino. Grato à noi molto ne sia il riposo, menaci dunque al desiato letto,

L'hoste menandogli al letto dice. Volentier ecco il letto, chel noioso, camin ristorerà, e da ricetto, e perche di seruirui son bramoso, uoi sete il comandar, & io l'effetto.

Risponde il uecchio pellegrino. ti accresca in sua gratia fratel mio.

L'hoste cerca la chique della camera Dou'è la chiaue cara figlia mia. Risponde la figliuola.

Quiui la missi, & hora non la trouo. Li pellegrini ciò udendo dicono Non piglierai però malinconia, perche dubitation'in uoi non prouo, che quanto fosse nella cala mia,

quell'istesso voler in uoi rinuouo L'hoste risponde alli pellegrini. Questo per uerità tener potete restate in pace che ben posarete.

La figlia de l'hoste sola dormendo Amor che audace far i serui tuoi, infonde alquanto in me del tuo ardire. à te ricorro perche tu sol puoi, poi ch'io son nata sol per te seruire, creder mi sforzo che i defiri suoi, ancor uniti faran col mio d. fire, giouine, e bella son, ne credo à sdegno habbia, chel faccia del mio fauor degno Andero al letto lor tacida, e lenta,

con questo lume acceso c'hora tengo.
Gronta al letto dice

Ecco la faccia ch'amor rappresenta, suegliati car'amor, perche a te uengo. serua ti son, sol'à seruirti intenta, io t'amo si, e ne l'amor non singo offerendo à te il mio casto honore e serua ancor, che cosi piace à Amore.

lai,

Dio

cedi,

indo,

uce.

:110,

no.

m10.

100

וכטסאו

pi.

endo

areite.

MITCS

sdegno or degno

Camera

Il giouine suegliato risponde.

Ben grande su l'ardir donzella ingrata, ingrata dico del tuo proprio honore, quella casta uirtu tanto lodata, cerchi cangiar con tanto dishonore, e dell'error commesso in questa siata, chiedian perdono al diuin Signore, e poi ti guardi ben per l'auenire, da così brutto, e nesando fallire.

La giouine risponde.

Onel che si scuopre si è uergogna e danno, chi questo sapera, se nol ridici, sola non son che patissea tal danno, trouasi sempre per ogni Pendici, altri non nuoco, me sola m'inganno, contenta mi puoi far, e tu selice, del padre oro tengo, e tengo argenti, gran parte ti darò se mi contenti.

Il giouine turbato risponde, e dice.

Donna se tas'è la tua oppinione,
non è gia tale la mia uolontade,
hora t'affermo, e dico in conclusione
che in caso tale non tengo pietade,
io gridarò & hauerò ragione.

La giouine risponde.

Ignaro, ingrato pien di crudeltade,
non gridar ch'io mi parto, e tal'ardore
possi prouar qual pruoua il miser coro

La Giouane partita dice.

Giouani tanti della Città nostra
han sentito per me, e senton pene,
& io in uer son stata crudel me stra,
costui mi paga, e ben mi si conviene,
uins, hor uinta in l'amorosa giostra
da un forestier, che à pena so chi ene,
ma mi souviene al cor novo partito,
che uoglia, ò nò ei sarà mio marito.

So che la legge della terra uuole, fe una donzella chiede un condennato, e lo lassa, se per marito il tolle, dunque per me costui sia sententiato à morte cruda con mie seaude, e soie, da quella sia dopoi per me saluato, in cotal modo al suo dispetto ingrato da me cinto sarà, da me abbracciato.

Pensato l'inganno, piglia una taza
Nella scariella sua questa d'argento
tazza porrò accomodatamente,
questa è pur d'essa hor il cor contento
trouomi hauer, perche d'altrui niente
sentita sono, hor col pensier attento
star mi conuiene per il rimanere,
io uoglio gir al quanto à istar in letto,
acciò nessun di me prenda sospetto

Estendo giorno il uecchio Romier dice.

Horsu ti leua moglie, e tu figliuolo.

questa giornata è proprio da camino,

i crini suoi per tutto mostra Apolo,
eccoti hoste il tuo fino à quattrino,
di ringratiarti mai sarò satollo.

L'hoste risponde.

Come fratel maggiore à uoi m'inchino uostro son'io con tutto il poter mio. Il pellegrino.

Mille gratie à dio. L'hoste à dio, à dio,
Partiti i pellegrini, e Fiammetta finge
gli sia stata rubbata la tazza, e dico

Meschin'à me doue procede questo: L'hoste uedendo turbata la figlia dice. Chi sarà stato il ladro in questo loco Che uuol dir figlia che hai il uiso mesto;

la tua cagion mi scopr' in questo loco à merispondi che ti su molesto Risponde la figlia.

O padre mio ella non ua da gioco, a noi d'argento una tazza polita, per qual cagion non so stata è rapita. Il padre turbato dice.

Come possibil sia tu sei pur quella, che l'assunto, el gouerno hai di tal cosa, dimmi chi pensi ch'abbi hauto quella, ò sorestier, ò chi in casa si posa

La figliuola fingendo dice.

Que sto il cor mi ponge, e mi martella,
che incolpar'al rui è mala cosa,
pur quel di casa lo conosco tale
credes non posso c'habbi fatto il male.

Perche a loro di piu importannza
cose habbian sidato alle lor mane,
sopra quei pellegrini ho dubbitanza
che qui alloggiorno, e si partir stamane
e se pigliar li sai tengo sperauza
ch'aurai la tazza, che surata ane.
perche mi dice il core, e dice il uero,
che la rubbò quel giouine Romiero.
Si ch'alla corte ua non esser tardo,
perche caminan uia lor di buon passo.

L'hoste chiama un seruo, & dice.

Hor odi tu, su presto qu'il pardo,

reca il mantello presto uieni a basso
che di ueder tal cosa auampo & ardo,
e se sia il uer, sarò che lui sia casso
della sua uita, e uedasi il guadagno
ch'à fatto il lupo nella pelle d'agno.

Giunto l'hoste al Gouernatore dice Signore illustre giustitia adimando sopra di quelli che rubbato m'hanno, il caso è brutto, scelerato, e grande, e forse altronde anchor usato l'hanno.

Risponde il gouernatore, e dice.

Mai di giustitia non uengo mancando,
dimmi la causa di questo tuo danno,
e prima pensa bene al parlar tuo.
perche giustitia uuole il luogo suo.

L'hoste risponde la causa, e dice.
Dignissimo signor tre pellegrini
uennero ad albergare al luogo mio
iui hobber letto buon, cibi diuini,
e molti altri piacer li seci io,
& in premio di questo i ladri fini
una tazza d'argento, o signor mio,
hammi rubbata, che al mio parere,
sin dieci scudi lei debbe ualere.

Il Gouernatore risponde.

Hoste di niente non ti dubitare,
che la tua robba ben presto hauerai.

Voltasi ad un seruo, e dice. Vien qui tu; sa il caualier chiamare, che son disposto a quelli donar guai.

Vieni al fignore, e piu non dimorare, che cosa c'e che ne guadagnerai.

Eccomi qui signor, che piace a uoi.

Il Gouernatore.

Va presto, e chiama li seguaci tuoi.

e con l'hoste ne ua doue ti mena, e piglierai que tre pellegrini, che un di loro morirà con pena, poi che rubbando uan gl'altri confini.

Il Caualiere alli suoi dice.
Horsu uoi tutti a guadagnar la cena,
le ronche in spalla presto ognun camini
Voltato a l'hoste dice.

ch

Selui

811

Affic

ele

che

Eper

8 2

Sopra

698

100

1010

chal

equ

Figlia .

1181

lim

equ

Padre

2 2

Dad

Melch

&è

hai

Pari

Non

901

e ta

mo

m.

Par

DO

Pe

Dilai

Qual'è il camino, hoste gite auanti, e noi ui seguiremo tutti quanti.

Andando uiddero li pellegrini a sedere,
Questa è la strada, e parmi di uedere
gente qua innanzi che portan bordoni,
che si son posti a l'ombra a sedere,
questi son dessi i falsi ladroni.
state qui saldi, se non dispiacero
noi ui saremo con questi ronconi,
cerchi la donna il Brusco, e'l Tamagora
e noi quest'altri cercheremo ancora.

Il uecchio Romiero dice al Caualiere. Non ci far caualier tal uillania, perche noi non cerchiamo altri rubbare.

Il caualiere dice.

Ahi ribaldoni, persida genia,

che tutti tre io ui faro impiccare.

Quel che cerca la donna.

Qui la non c'è, il cercarui è pazzia. Quello che cerca il uecchio.

Nè io qui dentro la posso trouare.

Chi cerca il giouine.
Manco è qui, ah ch'è quel ch'io sento,
ell'è una tazza polita d'argento.

Trouata la tazza il Caualiere dice.

Pigliali legali, ahi traditori,
dalli dell'hasta, e falli caminare,
cominciate a purgare i uostri errori,
ui sate pellegrini per rubbare.
L'hoste alli pellegrini.

Que sto è le feste, e questi son gli honori, che dentro di mia casa u'hebbi a usare, non è la prima che fatta uoi hauete, ma in un punto tutto sconterete.

Il Caualier dinanzi al Gouernatore. Ecco qui magno Signor, eccoui quelli, piacciaui dir quello che si dee fare.

Il Gouernatore alli pellegrini.
O pouarini uoi, & meschinelli
non conoscete il premio del mal fare,
ch'è sol uergogna, e pena, e slagelli

noi uecchi tutti due fi lascia andare, giustitia patirà del fatto inganno.

Il uecchio Romiero in ginocchioni. Signore il ustre tua bontà preghiamo. che uogli riguardar sua fanciullezza.

Magi.

camini

ia federe

ordonia

ni,

2012011

Laua jete

ri rubbitt

tt.

12,

Bio,

re dice.

rroris

onoris

1 11/21:1

102101:

Hellis

It.

12109

Lett)

tora.

Il Gouernatore risponde. Se lui fallito ha habbisi il danno, giustizia in se non uuol piaceuolezza.

Replica il uecchio Romiero. Afflitti uecchi a tua pretenza stiamo per Dio deh placa tanta tua durezza, e le punir pur uuoi sappi sui io che furzi quella non il figliuol mio. E pero lopra me ritorni il danno, e lassa in libertade il mio figliolo.

Il Gouernatore. Sopra di lui s'è trouato l'inganno, e perciò castigato sia lui solo, leuateui di qui su col buon'anno, tornate a uostra patria a uostro stuolo chel caminar farà il dolor men forte, e qui non state a ueder la sua morte.

L'hoste tornato a casa dice alla figlia Figlia son presi quei tre pellegrini, il giouin lor figliuol è imprigionato, li membri suoi saranno meschini, e quasi che di lui mi uien peccato.

Padre sentito ho dire alli uicini alla predica anchora in alcun lato chi causerà che un'anima dannata uadi, la sua non puole esser saluata. Meschin'a me se fusse questo il uero, & è pur uero, chel dice il uangelo. haime meschina, ch'io mi ditpero, parmi ueder l'inferno, e suo flagello.

Il padre riprendendo la figliuola. Non pianger dico pazza da douero, questa tuo contrition ti manda in cielo, e tanto piu che questa tua bontade mostra che uaso sei di puritade.

Di lui affai m'incresce, affai mi duole, ma non si puole di questo altro fare, patientia di cio portar si unole, non curerei due tazze pagare per far che niente fosse, o fosser fole, non pianger figlia, non ti disperare

La figlia piangendo risponde. il giouin resti che commisse il danno, I Non pianger'è, non uoi che l'alma poco temete, manco poi l'infernal foco. Meschin'a me se a uoi non dicea niente, non occorreua cosi grand'errore, mu come l'alba fa il giorno lucente me ne uo andare dal Gouernatore mettermi in terra sendoli presente; e dimandarli in gratia il mal fattore, oprand'ogn'arte, & ogni partito, se pigliar lo douessi per marito.

Il padre riprende la figliuola. Non ti uergogni a dir tal follia, forsi che hor mi farai ben crucciare chiudi la bocca non dir tal pazzia

La figliuola risponde al padre. Padre ogni cosa mi puoi comandare ma non in questo che l'anima mia i son disposta uolermi saluare, e uoi interropendo tal'effetto, come Lucretia uo passarmi il petto.

Il padre risponde alla figliuola. Tempra le uoglie tue figlia diletta, uorrai forse si dica un mal fattore prese in marito de l'hoste Fiammettas ahime figliuola ti sia poco honore.

La figliuola replica, e mostra dolore. La figlia per uenire al suo intento dice. Ahime ch'io sento morte che m'aspetta, questo peccato si mi rode il core.

> Il padre conforta la figliuola. Horsu non pianger non ti disperare, disposto son uolerti contentare.

L'hoste ua dal Gouernatore, e dice. Magnanimo signore i uengo a uoi, mosso da gran pietà di quel Romiero, considerando gl'anni giouin suoi, con la figliuola mia fatt'ho pensiero di maritarlo, e negar non lo puoi, e piu per legge qui del nostro impero.

Il Signore dice a l'hoste. Questo mi piace, e contento sarei; ua per la figlia ch'io uo intender lei. L'hoste ua per la figlia per figlia e li pal-

Ecco signor la figlia, & eccoui anco (mieri del giouine Romiero i genitori

A 1 11

Il signore voltato à siammetta dice. Vien qui fiammetta hai tu l'animo franco / Ecco figliuolo il petto tutto mole, che si perdoni à questo i suoi errori, e in matrimonio si ti tolga al sianco come comanda il sir delli signori Fiammetta risponde.

Signor io son contenta, e l'accetto io, piacer de à me, se piace al padre mio.

Il fignor manda per il giouine. Seruo uten qui, e ua pel giouinetto e sa che à mia presentia sia condotto.

Dice quel che caua di pregione. Vienne Romiero fuor di questo stretto, e sa tuo conto di essere nasciuto.

Arrivato dinanzi al Gouernatore dice Eccol condotto al uostro cospetto, per satisfarui, come gliè douuto.

Il fignor dice al giouine. Se tu contento per scampar da morte, pigliar costei per tua sedei consorte

Il giouine dice. Signor io non uorrei fosti ingannato, perche promessi in santa castitade, hauer l'Appostol santo uisitato, mancar non posso fire inueritade, conosco à torto essere incolpato Iddio faccia la sua uolontade, fate di me fignor quel che ui pare, io son disposto moglie non pigliare.

Replica il Signore al giouine. Pensaci bene con un pensar corto, per altra uia tu non puoi campare

Il giouin risponde. Signor ridico à uoi che prima morto esser intendo che tal cosa fare.

La madre piagendo prega il figliuolo A dolce mio figliuol caro conforto, non mi uoler un tanto dolor dare, piglia la gentil giouin per tua moglie, e noi tra fuora di cosi crudel doglie.

Ecco il petto, con il qual il latte detti alli membri tuoi figliol diletto, ecco le manifigliuol che fasciato han le membra essendo piccoletto, habbi dolco figliuol habbi pietate, caro figliuol che tu sia benedetto fe hora non contenti l'alma mía, doppo morte non poi che tardo sia

Il padre al figliuolo dico del pianto che distillan gl'occhi miei, hai tu dolce figliuol le speme sole, da consolar i uecchi membri miei, consola il padre tuo che ben ti uuole, a dolce figliuol mio piglia costei giouine bella, contento sarai, non consentir figlinol tanti miei guai. Vecci

UCE

Giut

Coall

101

C210 0

inhi

louic

qui

12/

0 (01

Milleg

im

fe Di

che

1

Venice

900

p120

Se b

Sep

DOE

far

dop

leg

cp,

Con

Della

3m2

Sim

Il figliuolo risponde al padr. Deh poni padre fine al duro pianto, conentati di quel che piace a Dio, quando con uoi uesti questo manto, di far uiaggio casto giurai io, questo non mancara mai dal mio canto uostra benedition ò padre mio, aspetto con la madre in compagnia, portate in pace questa morte mia.

Il padre e la madre nel benedirlo dice Dapoi che sei disposto noi lasciare, dolce caro figliuol fia benedetto le fascie con che t'hebbi à nutricare; il latte che gustasti del mio petro, e le fatiche ch'u'ammo portare per te dolce sigliuol figliuol diletto, il giusto clemente, e magno Iddio ti benedica ò dolce figliuol mio

Il Caualiere menandolo alla giustiria dice Tirisi indietro chi non c'ha che fare, horsu uoi tutti al luoco di giustitia, su manigoldo che stai à fare, mangiati il canchar con la tua pigritia Il giouine gionto alle forcho alza gli

occhi al Cielo, e dice. Iddio fignor non m'abbandonare, e tu glorioso appostol di Galitia, e di tutta mia uita, e giorni miei, ego peccaui miserere mei. Essendo impeso il figliuolo, il padre

pien di dolore dice alla moglie. Cara consorte mia non uedo lume, perso ho li sensi, perdo l'intelletto. conuien in pianto aime ch'io mi columi hai uecchio sconsolato, e poueretto

La moglie piena di dolor dice. Haime che gl'occhi si distilla un sume, fizto non tengo piu dentro al petto. Vn gentil'huomo li conforta, e dice, Vecchi palmier non u'assiggete tanto, uentte à casa mia, uentte in tanto.

Giuti alla casa il uecchio alla moglie dice

Consorte mia che ti par di sare,
tornare in dietro parmi meglio sia.

La donna risponde.

Caro marito fa cio che ti pare, infin sian stanchi, & è long i la uia.

Il Gentilhuomo dice

Io ui conforto di douer tornare,
quindici di ui son di mala uia,
l'albergo ui è concesso sin che state,
o sogiouar ui posso comandate.

Il uecchio Romier risponde.

Millegratie à uoi o signor nostro,
il merito ui renda il giusto Iddio
se u'è in piacer un letto ne sia mostro,
che di posar teniamo un gran desio.

Venite questo si è al comando uostro, con quanto ch io posso, e che uaglio, non ui togliete tanto assanto al core, piacer de à uoi sel piace à Dio signore

Dunque della promessa mancar dei,
se ben il tuo figliuol ti susse morto
se per uenirmi à trouar in uiaggio sei
non ti smarrir dico piglia contorto
farai quanto ti dice i detti miei
doppo molta fortuna uiensi al porto,
segui il uiaggio tuo non esser lento
ch'ancor del figlio tuo serai contento

Suegliato il pellegrin dice alta moglio Consorte mia chosai destati alquanto.

Risponde la moglie.

Desta son io, che chiedete uoi.

Risponde il marito.

dice

titia

ó(um)

Smarrito son restato tutto quanto,
dopoi ò moglie che adormentato sui,
ueder ini pareua di Galitia il santo,
riprender cara moglie tutti dui,
del mancar del uiaggio cominciato,
a seguir quello poi m'hebbe esortato

La moglie risponde.
Simil'à me mi pareua, ò car marito,
innell'istesso modo che detto hai,
dicendo il tuo uiaggio harai seguito,
il tuo marito à cio confortarai,

o questo detto uia ne su sparito, apersi gl'occhi, ne piu gli serral, con uolontà di dirti tal uisone, ma d'ambi dui stata è in unione

Dice il uecchio al a sua donna.

Di, che uogliamo mia consorte sare,
parmi al seguir astai meglio sia,
che Iddio non s'nauesse à corrucciare,
al nome suo leuiamo entriamo in uia.

I! Gentil'huomo dice.

Romier nolete forse caminare.

Risponde il pellegrino

Signor mio si, e di tua corte sia ti ringratiamo, e di tanto honore rendaui merto l'etterno signore.

Li pellegrini uanno à S. Iacomo, e uedendo il tempio discosto dice alla donna Drizza l'anima, e il core donna mia al ciusto Dio, e così ancor uo fare,

algiusto Dio, e così ancor uo fare, e tutti dui orando in compagnia, poi che propinqui siamo al fanto altare Inginocchiati dinazl all'altare dicano

Dogni graue peccato, ò uer follia,
fignor ti prego ch'nabbia à perdonare,
peccator fiamo à te inginotchioni,
pregando tua bontà che ci perdoni.

a tu apostol santo di galitia,
prega per l'alma del mio caro figlio
e che non guardi alla sua grafi nequitia,
per eterua bontà per suo configlio
e se in carità usian pigritia
al suo santo uoler tutto m'appiglio,
e se purgar mi uuole, il prego almeno,
l'alma raccolga nel suo santo seno.

Volendo ò moglie in dietro ritornare, non parmi che in Calzada sia da gire, acciò in noi non s'abbia à raddoppiare l'acerba pena, e quel gran martire.

Risponde la moglie.

Io son disposta di uolerui passare,
caro marito non me lo disdire
che ueder possa il caro mio figliuolo,
qual'èrestato abbandonato e solo

Il uccchio arrivato dou è il figliuolo impeso dice alla moglie.
uesta ua al loco doue noi lassamo

Questa ua al loco doue noi lassamo il proprio figlio su i legni sospeso de cara moglie non c'approssimiamo, che questo al core nostro sia gran peso. La donna risponde.

Il ueder lui fia minor'affanno al mesto cor, ch'è di uederlo acceso

Gionti alla forca la donna dice. Se' tu dolce figliuol, ahi figliuol caro, haime che'l troppo duol non ha riparo. Il Romier piglia la moglie tramortita

Ahime consorte mia, tel predis'io, & se morta tu sei uiuer non uoglio Risponde la donna.

Viua son'io, ahi dolce figliuol mio, che mai piu non sarò quella ch'io sono

Tu madre cara, e tu mio padre pio, non piu di me ui date alcun cordoglio, uiuo son'io, & houui seguitati fino in Galitia, e in tutti quanti i lati.

Dapoi padre che qui messo sui dell'Apostolo in braccio son posato, dal podestade n'andarete uoi, hauendo a lui questo manifestato. Il padre stupito dice al figliuolo.

Se' tu dolce figliuol, sei tu colui, o pur mi sogno, c'hora m'hai parlato. Il giowine risponde.

Padre son'io, deh piu non tardate, che Iddio unol questo manifestare. Li pellegrini uanno dal podestà, e di-

cono che il lor figliuolo è uiuo. Magno signor noi ritornati siamo, a te nuntiando chel figliuolo è uiuo, e per amor di Dio signor preghiamo, che piu sospeso nol tenghi cattiuo.

Il Signor menandosi beste dice Il troppo duolo ognun di uoi fa insano, ognun di uoi sarà del ceruel priuo, come quel pollo arrosto, e quello lesso, Vien qui tu presto legali le mani, cosi uostro figliuolo è uiuo adesso.

In questo li pollastri saltan uiui suor del piatto, e stupito del miracolo dice

Presto si faccia sesta in la Cittade, con processione, e uadasi a spiccare, al padre suo si renda in libertade, tu Caualier fa le tue genti armare, e piglia lhoste pien di falsicade, Smilla figlia farai ancor pigliare,

e qui li mena come sono presi. Il Caualier.

Obedito sarai signor cortese. Con gran testa si spicca il giouine,

& orando in compagnia dicono. Come potremo a pieno o sommo Iddio, renderti gratie al gran merito uguale, come uerso di noi signor sei pio, essendo ognun di noi peccator frale, che m'hai renduto il dolee figliuol mio, e tu Apostol degno, e trionfale rendianti gratie, o preghiamo che preghi Iddio chel paradiso a noi non nieghi.

Il Caualiere dice a l'hoste. Stado in questi laméti il figliuol dice. Sta saldo e fermo qui uien dal signore, che ben sarai pagato de tuoi inganni. Menatoli dinanzi al Signore,

il Signor dice. Chi t'indusse a far un tanto errore.

L'hoste risponde. La figlia mia fu causa di tal danni. Dice il fignore alla figlia.

Che indusse te. La siglia. Fu amore. Il Signore.

La fraude tua ti condanna a morte, poi che tentasti altrui per simil sorte. E tu che padre di questa tu sei, e con lei stato d'una uoluntade, haurai la punition che hauera lei, poi che le figlie si ben costumate.

Li pellegrini pregan per l'hoste. Esaudi o car signore i preghi miei, per dio ti piaccia questi liberare.

Il Signore dice alli pellegrini. Andate in santa pace uoi palmieri, e tu il tuo officio farzi o caualieri. Il caualier mena alla morte l'hoste, e la figlia.

e lega ancor la figlia presso a lui; su manigoldo a trar questi d'affanni.

L'hoste dice. Signor peccator son, peccator sui, chiedo perdono, e tu piena d'ingannis figlia perdono chiedine a colui, che mori in croce per tuo grand'errore, questa historia è finita al uostro honoro-IL FINE.



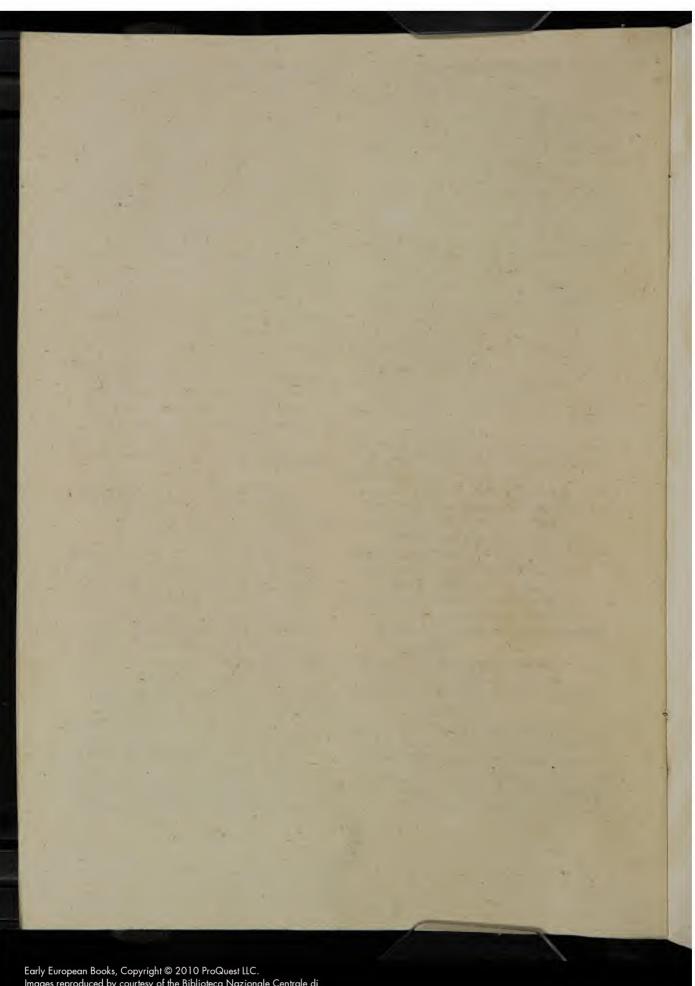

